13 FEB. 1938

Palleria sell'Opena Bevilacy un Ca Mune

## LETTERA DA VENEZIA

## li trampolino della Biennale

colo: la prima mostra della di tali da opprimere, esclu-Bevilacqua La Masa venne dere altri giudizi. inaugurata, infatti, nel luglio Noi siamo dalla parte di del 1908 a Ca' Pesaro e rac- coloro i quali preferiscono la colse opere di artisti che la pratica della libertà alle af-Biennale preferiva ignorare. fermazioni astratte: per que-Comparvero, in quegli anni a sto scriviamo che, accanto al-Venezia, le opere di Boccioni, l'indipendenza dell'artista. Gino Rossi, Arturo Martini, devono trovare posto serie Moggioli, Semeghini, Casora- garanzie, per il pubblico, per ti, Cadorin ed altri.

gi. Perchè, dopo cinquant'an- della vita artistica, devono ni, la Bevilacqua La Masa ha esistere ampie possibilità di perduto il proprio carattere, discussione e di riforma alha dimenticato lo scopo per l'interno degli istituti e degli

cui era sorta.

vilacqua La Masa nacque in di ciascuno: nel nostro caso opposizione alle grandi mo- si tratta di affermare concrestre, in particolare alla Bien- tamente l'indipendenza e la nale, volle indicare una pro-difformità di indirizzo della da quella ufficiale. Oggi, 1858, fronti della Biennale. E non nella giuria per la selezione e entriamo, a questo punto, nel la premiazione dei giovani discorso sui quadri e sulle artisti veneziani figurano il sculture esposte: perchè donale e il prof. Saetti mem- gazzino, belle o brutte che bro della Sottocommissione siano, cioè dai « rifiutati ». incaricata di ordinare il padiglione italiano ai Giardini.

Sono cambiati gli uomini, si dirà, sono mutati i tempi, l'arte moderna ha conquistato il mercato e le grandi esposizioni. E' questa una piccola scusa nient'altro: se la Bevilacqua La Masa vuole riprendere il proprio volto deve essere fatta da chi non è, in alcun modo, coinvolto nell'organizzazione della Biennale, anzi da chi è in polemica con criteri adottati dalla mostra internazionale di Ve-

nezia.

La Bevilacqua La Masa, bisogna ripeterlo a chiare lettere, nacque a Ca' Pesaro « contro » la Biennale: offri dunque, a coloro che sapevano vedere, un termine di paragone, un motivo di discussione viva. Rispettare, amare la libertà e la modernità dell'arte in concreto significa, dunque, restituire alla mostra dei giovani il suo volto polemico, sottrarla ai giudici impegnati nella non lieve responsabilità di presentare l'arte italiana alla Biennale: non si tratta di negare la fiducia a costoro, di mettere in forse la loro competenza ed il loro equilibrio. Qui si vuole ribadire un principio che ha un valore ben preciso: alla Bevilacqua La Masa sia data libertà di organizzare, di scegliere a coloro, critici ed artisti veneziani, che non accettano la scelta, il metodo adottato dalle mostre ufficiali.

La rassegna della giovane pittura veneziana che dovrebbe offrire un quadro animato, vivace della ricerca, delle esperienze nuove appare, oggi, veramente malinconica e proprio per il modo con cui si presenta, una sorta di piccolo trampolino di lancio, di modesto « alloro » per chi aspira ad entrare nella « maggior gloria » della Biennale. Siamo arrivati al questo: che una istituzione sorta per condurre una battaglia intellettuale, artistica contro il conformismo è diventata l'anticamera delle

mostre ufficiali.

A voler essere sinceri sino in fondo bisogna dire che anche i giovani hanno la loro parte di colpa: molti, purtroppo, appaiono viziati dalla moda, avidi di successo qualunque esso sia. Certo, il pittore che vive dell'arte sua deve difendersi, dai mercanti, dagli stessi critici, dai « diplomatici della cultura », ha il diritto di ricavere dalla sua professione mezzi materiali sufficienti ma il pittore sa o deve sapere, dal momento che ha scelto questa difficile via, quali sono le ragioni del proprio operare, i sacrifici e le lotte che lo aspettano: non si accusi chi scrive di facile moralismo. Non pensiamo di somministrare prediche a nessuno, non ci sentiamo nel diritto di farlo, ci sforziamo di registrare dei fatti, di sottolinearne il valore. La decadenza della Bevilacqua La Masa va attribuita, in primo luogo, al conformismo che regna tra gli amministratori della Città, in forma subordinata a quegli artisti i quali preferiscono catturare un premio, piuttosto di combattere per il rinnovamento di un Istituto un tempo vivo e

In questi anni, poi, la cristallizzazione dei giudizi, dei criteri di scelta, ha raggiunto forme clamorose: si è sempre voluto premiare un astrattista ed un allievo della scuola di Saetti, su tali riconoscimenti «fissi» pare non

diverso.

ci sia da discutere più. Per quanto ancora? Ci sembra di parlare chiaro e vorremmo che questa franchezza non venisse attribuita a malanimo o ad eccessivo gusto per la polemica. Nessuno potrà mai vietare ad un maestro di amare i propri allievi, nè ad un criti-

co di preferire l'arte astrat-

ta: ma è giusto (e lo sarà

VENEZIA, febbraio | sempre) allarmarsi quando a rassegna della giovane simili atteggiamenti legitti-pittura veneziana tocche- mi diventano « schema fisso », rà tra breve il mezzo se- giudizio permanente e quin-

la critica e per lo stesso Sembra una «favola», og- creatore, nella organizzazione enti, ed una definizione chia-Ecco ragioni e fatti: la Be-tra del carattere, dei compiti pria scelta di valori, diversa Bevilacqua La Masa nei conprof. Dall'Acqua nuovo se- vremmo cominciare dalle gretario generale della Bien- opere che dormono nel ma-

Luigi Ferrante

\* Il famelling
73-11-73

LA CRISI DELLA BLM

## Questi pittori così poveri e volonterosi

La data di nascita dell'Opera Bevilacqua La Masa risale al 1898: settantacinque anni orsono. Dell'istituzione veneziana, che animò negli anni Dieci l'avanguardia artistica di Ca' Pesaro, che cosa è rimasto oggi? Da una parte il palazzo Pesaro, sede del Museo d'arte moderna e (nominalmente) del Museo d'arte orientale; dall'altra un organismo burocratico che amministra la galleria comunale in Piazza San Marco e concede ai giovani artisti alcuni sussidi e una dozzina di studi a palazzo Carminati. Purtroppo la funzione della galleria è andata sempre più immiserendosi in una routine senza luce; i sussidi distribuiti sotto forma di premi alle annuali collettive, hanno sempre più il sapore di una beneficienza tipo Eca; e in quanto agli studi, la loro inutilità è ormai scontata. L'istituzione è in piena crisi,

portante — unica in Italia — nalmente. nello sviluppo artistico: e ciò Il difetto principale del nuo-Ma come?

sioni, si è finalmente arriva- di Gino Rossi? ti a redigere un nuovo statu-Comune ed attende ora la ratifica da parte degli organi regionali di controllo. Il nuovo statuto, in verità, ribadisce alcuni vecchi punti; la Opera avrà una gestione mista, retta da un Consiglio di vigilanza composto da burocrati (per lo più comunali) e da artisti designati dai sindacati, con fondi che dovrebbe essere il Comune a stanziare annualmente. Restano anche le funzioni primarie: le mostre nella galleria (con la tradizionale collettiva annuale e relativa distribuzione di premi in denaro) e gli studi a palazzo Carminati, il tutto a beneficio prevalente dei giovani artisti veneziani. Le manifestazioni annuali saranno affidate ad una commissione formata a metà da membri designati dal Comitato di vigi-

Quando la duchessa Felici- lanza e a metà eletti dagli arta Bevilacqua La Masa pen- tisti partecipanti all'annuale sò di onorare la memoria di collettiva. Di attività cultusuo marito aiutando con una rale, intesa in senso ampio fondazione stabile i giovani e non secondo il solito scheartisti poveri e volonterosi, i ma meccanico delle mostre tempi erano ben diversi. La collettive o personali, non si Opera ebbe una funzione im- parla: o vi si accenna margi-

almeno fino al 1950-55. Allo- vo statuto è quello di conserra le gallerie d'arte non esi- vare all'Opera un carattere stevano, o quasi; e i giovani corporativo, cioè di difesa depittori avevano realmente bi- interessi della categoria sogno di un appoggio. Ora tra degli artisti. Si finisce per Venezia e Mestre le gallerie concedere il potere decisiosono una sessantina; e i pit- nale oltre che alla solita butori in attività (si calcola) rograzia, ai sindacati degli arcirca milleseicento. Oltretut- tisti, quando si sa che non to, il mercato d'arte ha as- esiste una vera e propria casunto uno sviluppo un tempo tegoria degli artisti e i sinimpensabile. E' chiaro che dacati sono in pratica inesila Bevilacqua La Masa do stenti, salvo uno che sopravvrebbe adeguarsi ai tempi, vive nominalmente per l'intemutando i suoi obiettivi e so- resse di non più di tre o quatprattutto i suoi strumenti. tro persone. Il salto di qua-Non si tratta più di far be- lità che ci si attendeva non neficenza ai giovani pittori è stato quindi fatto: si conpoveri, ma di avviare un'o- tinua a ricalcare vecchi mopera di chiarificazione cul- duli sorpassati, preoccupanturale e di reale promozio- dosi più degli interessi degli ne artistica, al di fuori de- artisti che di quelli della colgli interessi di mercato. E lettività. La BLM, al pari delciò che compete, oltretutto, l'Accademia di Belle Arti, ad un organismo pubblico, continuerà quindi ad alimentare illusioni, come se fossi-Dopo anni di sterili discus- mo ai tempi di Modigliani e

Con tutto ciò, non si può to, che è stato approvato dal che auspicare la rapida attuazione dello statuto, considerando anche la complessa situazione giuridica derivante dal lascito testamentario. Ciò che conta è che il Comune il cui assenteismo nei fatti di cultura è ormai vergognosa abitudine — si impegni a ridare un minimo di vitalità alla BLM: conteranno gli uomini, poi, cioè le scelte che da essi scaturiranno. Riusciranno, questi uomini, a sottrarsi ai vecchi mali del clientelismo, della retroguardia culturale, dell'acquiescenza ai luoghi comuni?

> Ancora una volta, va concesso uno spiraglio alla fiducia. Altrimenti, la miglior cosa da fare sarebbe chiuder baracca e burattini: di enti inutili ce ne sono già troppi, in Italia.

Paolo Rizzi

ASSO CIAZIOMI Opera Belilacoma

He GozzeMino 15/11/1973

## Protesta degli artisti per la Bevilacqua La Masa

L'assemblea della sezione provinciale della Federazione nazionale artisti ha deciso di invitare il Comitato di vigilanza dell'Opera Bevilacqua La Masa a « sospendere l'attività espositiva e amministrativa della galleria, allo scopo di favorire la definitiva approvazione del nuovo statuto, che ne deve costituire il rilancio sul piano comunale e regionale ». L'assemblea ha ritenuto infatti che « la sospensione della imminente mostra collettiva, riservata ai giovani artisti, potrà favorire una sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti di questo problema ».

In un comunicato la Federazione fa presente che « il dibattito mirante a una trasformazione dello statuto dell'Opera è iniziato nel 1967, è proseguito negli anni successivi con la ricostituzione dei Sindacati degli artisti e la formazione della Commissione per la revisione dello statuto, che ha terminato i lavori nell'ormai lontano gennaio 1971. A tre anni di distanza, dopo l'approvazione da parte della Giunta e del Consiglio comunali, e malgrado la continua pressione di questa Federazione, il nuovo statuto non è ancora operante, mancando la espletazione delle ultime formalità burocratiche nei confronti della Regione, impedite dal disinteresse completo di una parte della Amministrazione comunale, che da tempo ha privato la segreteria dell'Opera del personale necessario al suo normale funzionamento ».